Lbath B±50



OTECA LUCCHESI - PALLI LIBRETTI

360 B

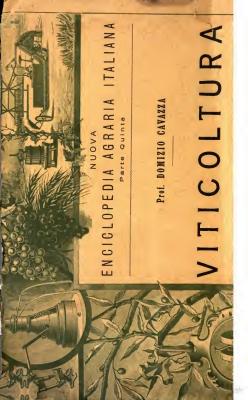

# DON CARLO

OPERA

Probable 14 Filiz Fore, Illian Exemples hat all Opera his Baignific 11 maryo 1857?
In seguito for massification e mishoffer on 4 Affice instruction of 12 Affice is 10 Securio 1884.
Cf. Cehmisl: IL 655.

Proprietà letteraria. - Legge 25 giugno 1865.

# DON CARLO

OPERA IN CINQUE ATTI

PAROLE DI

MERY e CAMILLO DU LOCLE

MUSICA DI

G. VERDI

TRADUZIONE ITALIANA DI ACHILLE DE LAUZIÈRES





# R: STABILIMENTO RICORDI MILANO - NAPOLI - FIRENZE

Proprietà per tutti i paesi - Deposto a norma delle Leggi - Diristi di traduzione riservati - Librati 3 960

## PERSONAGGI

| FILIPPO II, Re di Spagna Sig. (1.º Basso) |
|-------------------------------------------|
| DON CARLO, Infante di Spagna (1.º Tenore) |
| RODRIGO, Marchese di POSA (1.º Baritono)  |
| IL GRANDE INQUISITORE, cieco,             |
| nonagenario (1.º Basso)                   |
| UN FRATE (1.º Basso)                      |
| ELISABETTA DI VALOIS Sig. * (1.º Soprano) |
| LA PRINCIPESSA EBOLI (1.º Mezzo-Soprano)  |
| TEBALDO, Paggio d' Elisabetta (Soprano)   |
| LA CONTESSA D'AREMBERG (Mima)             |
| IL CONTE DI LERMA Sig. (Tenore)           |
| IIN ADALDO DEALE                          |

Deputati flamminghi;

Inquisitori, Signori e Dame delle Corti di Francia e di Spagna. Boscajuoli, Popolo, Paggi, Guardie d'Enrico II e di Filippo II; Frati, Famigliari del Santo Officio; Soldati; Magistrati;

Peputati delle provincie dell'Impero spagnuolo, ecc., ecc.

#### BALLO

La Regina delle acque — Un Pescatore — Un Paggio di Filippo La Perla bianca — La Perla rossa — La Perla nera

Corpo di Ballo.

Il primo atto in Francia; gli altri in Spagna verso il 1560.

(L'Atto Groups colla more di Rodrigo)

Rodrigo

ACO

114 3283

# DON CARLO

## ATTO PRIMO

La foresta di Fontainebleau. L'inverno. A destra un grande masso forma una specie di antro. Nel fondo in lontananza il palazzo reale.

#### SCÈNA PRIMA.

Alcuni Boscivoli stanno tagliando legna: le loro mogli sono sedute presso un gran fuoco. ELISABETTA DI VALOIS sorte da sinistra a cavallo condotta da TEBALDO suo paggio. - Numeroso seguito di Cacciatori.

CORO DI CACCIATORI.

I.º a destra.

Su, cacciator ! pronti, o la belva Ci sfuggirà.

II.º a sinistra.

E noi l'avrem, pria ch'a la selva Notte verrà.

(Elisabella traversa la scena în mezzo al suono delle funfire, e gelta delle nonete ai boscatuoli Carlo appare a sinistru nascondendosi fra gli alberi, I boscatuoli guardano la Principessa che si altontana, e ripendendo i loro utensiti si metono in cammino, e si disperdono pei seutteri del fondo.

## SCENA II.

DON CARLO solo.

Fontainebleau! Foresta immensa e solitaria! Quai giardiu', quai rosai, qual Eden di splendore Per Don Carlo potrà questo bosco valer Ove Isabella sua sorridente appari!

Lasciai l'ibero suol, la Corte mia lasciai, Di Filippo sfidando il tremendo furore, Confuso nel corteo del regio ambasciatore; Potei mirarla alfin, la bella fidanzata! Colei che vidi in pria – reguar sull'alma mia, Colei, ch'ebbro d'amor – regnera sul mio cor.

Io la vidi e al suo sorriso Scintillar mi parve il sol; Come l'alma al paradiso Schiuse a lei la speme il vol. Tanta gioia a me promette Che s' incibiria questo cor:

Dio, sorridi al nostro affetto, Benedici un casto amor.

(corre sulle tracce d'Elisabetta; ma s'arresta incerto ed ascotta. Un suono di corno si fa udir di lontano, poi tutto ritorna nel silenzio)

Il suon del corno, alfin, nel bosco tace: Non più dei cacciator' - echeggiano i clamor'. (ascoltando)

Cadde il di! Tace ognun!... E la stella primiera Scintilla nel lontan spazio azzurrin. : Come del regio ostel riuvenir il cammin?

Questa selva è si nera!

TEBALDO (di dentro)

Olal scudieri!... Ola!... paggi del Re!

Qual voce risuono nell'oscura foresta?...

TEBALDO (di dentro) Ola!... venite, boscaiuoli, a me.

CARLO (rilirandosi in disparte)

Oh! vision gentile che verso me s'avanza! (Tebaldo ed Elisabetta scendono per un sentiero)

#### SCENA III

## TEBALDO, ELISABETTA, CARLO.

TEBALDO (con terrore)

Non trovo più la via per ritornar....

Ecco il mio braccio; a voi sostegno fia.

La notte è buia, il gel vi fa tremar;

Andiame ancor...

#### ELISABETTA

Ahi! Come stanca sono!...
(Carlo appare e s'inchina ad Elisabetta)

ELISABETTA (sorpresa)

Ah!

TEBALDO (atterrito a Carlo)

Ciel! ma chi sei tu?

CARLO (ad Elisabetta)

Io sono uno stranier,

Uno Spagnuol!

ELISABETTA (vivamente)

Di quei del cortéo ch'accompagna Il signore di Lerma, ambasciator di Spagna?

Si, nobil donna!... E scudo a voi sarò.

TEBALDO (in fondo al teatro)

O qual piacer!... brillar lontano Vidi laggiu Fontainebleau; Per ricondurvi al regio ostello Sino al castello – io correro.

ELISABETTA (con autorità)

Va, non temer per me; la regal fidanzala Son di Don Carlo: ho fè Nell'onore spagnuol! Paggio, al castel t'affretta.

(mostrando Carlo) Difendere ei saprà la figlia del tuo Re.

(Carlo la saluta, e, la mano sulla spada, si pone dignitosamente alla destra d'Elisabetta. Tebaldo s'inchina ed esce dal fondo)

SCENAIV.

## ELISABETTA, CARLO.

Silenzio. Elisabetta si pone a sedere sopra un masso di roccia ed alsa lo sguardo su Carlo in piedi innanzi ad essa. I loro occhi s'incontrano, e Carlo, come per un morimento involontario, piega il ginocchio innanzi ad Elisabetta)

ELISABETTA (sorpresa)

Al mio pie, perche?

(rompe alcuni ramoscelli sparsi a terra ed avviva il fuoco)

Alla guerra,
Quando il ciel per tenda abbiamo,
Sterpi chiedere alla terra
Per la fiamma noi dobbiamo!...
Già, giàt La stipa diè la vivida scintilla,

Ecco, la fiamma brilla. Al campo, allor che splende così vivace e bella La messaggiera ell'è di vittoria.... o d'amor.

ELISABETTA

E lasciaste Madrid?

CARLO

Sì.

ELISABETTA Segnar questa sera

La pace si potrà?

CARLO ·

Si, pria del di novel Stipular l'imeneo col figlio del mio re, Con Don Carlo si de.

#### ELISABETTA

Ah! di lui si favelliam. Terrore arcano invade questo core: Esul lontana andro, La Francia io lasciero...

Ma pari al mio vorrei di lui l'amore.

#### CARLO

Vorrà vivere Carlo al vostro piè, Arde d'amor; nel vostro core ha fè.

#### ELISABETTA

Io lascerò la Francia, e il padre insieme, Dio lo vuol, partirò; Un altra patria avrò, N'andrò giuliva e pieno il cor di speme.

E Carlo pur amandovi vivrà; Al vostro piè lo giuro, ei v'amerà.

#### ELISABETTA

Perchè mi balza il cor? Cielo! chi siete mai?

Del prence messaggier, per voi questo recai. (dandole una busta di gemme)

#### ELISABETTA

Un suo don!

#### CARLO

V'inviò l'immagin sua fedel, Noto vi fia così.

## ELISABETTA

O gioia! io lo vedrò!
Non oso aprir!... Ma pur vederlo bramo...
(guardando il ritratto e riconoscendo Carlo)
Possente Iddio!...

CARLO (cadendo a suoi piedi)

Carlo io sono.... e t'amo! ELISABETTA (tra sè)

(Di quale amor - di quanto ardor Ouest'alma è piena!

Al suo destin - voler divin Già m' incatena...

Arcan terror - m'avea nel cor, E ancor ne tremo.

Amata io son – gaudio supremo Ne sento in cor.)

CARLO

Sì, t'amo, t'amo - te sola io bramo, Vivrò per te - per te morrò.

ELISABETTA

Se l'amor mi guidò - se a me t'avvicinò , Lo fe perche ci vuol felici appieno. Qual rumor!...

(s'ode il tuonare lontano del cannone)

CARLO

Il cannone echeggiò.

ELISABETTA

Fausto di!

Questo è segnal di festa! (i reroni illuminati di Fontainebleau brillano in lontananza)

## ELISABETTA

Si, lode al ciel, la pace è stretta!... Qual baglior?... È il castel che risplende così.

CARLO (stringendo Elisabetta fra le braccia)

Sparia l'orror – della foresta; Tutto è gioia e splendor – tutl' è delizia e amor. Il ciel ci vegga alfin – uniti core a core Nell'imeneo – che Dio ci appresta. A due.

CARLO

Ah non temer - ritorna in te, O bella fidaguzat! Angel d'amor - leva su me La tua pupilla amata. Rinnovelliam - ebbri d'amor Il giuro che ci univa; Lo disse il labbro, il ciel l'udiva,

Lo fece il cor!

#### ELISABETTA

Se tremo ancor – terror non c,
Mi sento già rinata l...
A voluttà – nuova per me
E l'alma abbandonata.
Winnovelliam – ebbri d'amor
Il giuro che ci univa;
Lo disse il labbro, il ciel l'udiva,
Lo fece il cor!

#### SCENA V.

## Detti, TEBALDO e Paggi.

(Tebaldo entra coi Paggi, portando fiaccole. I Paggi restano nel fondo. Tebaldo s'avanza solo verso Elisabetta)

#### TEBALDO

(prostrandosi e baciando l'orlo delle vesti d'Elisabetta)

Al fedel ch'ora viene, o signora, Un messaggio felice a recar, Accordate un favor; di serbarmi con voi Ne mai lasciarvi più.

ELISABETTA (facendogli cenno d'alsarsi)

Sia pur!

#### TEBALDO

Regina, io vi saluto, sposa a Filippo re.

ELISABETTA (tremante)

No, no! sono all' Infante dal padre fidanzata.

TERALDO

Al monarca spagnuol v'ha Enrico destinata, Siete Regina.

## ELISABETTA

Ahimè!...

#### CARLO

(Nel cor mi corse un gel! L'abisso s'apre a me - E tu lo soffri, o ciel!)

## ELISABETTA

L'ora fatale è suonata!
Contro la sorte spietata
Crudo fia meno il pugnar.
Per sottrarmi a tanta pena,
Per fuggir la ria catena
Fin la morte io vo'sfidar!
GABLO

L'ora fatale è suonata! M'era la vita beata, Cruda, funesta ora m'appar. Di dolor quest'alma è piena, Ahi! dovro la mia catena In eterno trascinar.

## SCENAVI.

Detti, IL CONTE DI LERMA, ambasciatore di Spagna, la CONTESSA D'AREMBERG, Dame della Regina, Paggi con una lettiga, Popolo.

## IL CORO

(da lontano, avvicinandosi a poco a poco)
Inni di festa – lieti echeggiate,
E salutate
Si fausto di,

1

La pace appresta - felici istanti: Due cori amanti Il cielo uni!

Gloria ed onore - alla più bella, Onore a quella Che dee doman

Assisa in soglio - gentil compagna, Al Re di Spagna Dar la sua man!

## ELISABETTA

Tutto sparve...

CARLO . I.

Sorte ingrata!...

ELISABETTA

Al dolor son condannata

ELISABETTA & CARLO

Spariva - il sogno d'or, Svaniva - dal mio cort

IL CONTE DI LERMA (ad Elisabetta)

Il glorioso Re di Francia, il grande Enrico, Al monarca di Spagna e dell' Indie vuol dar La mano d'Isabella sua figliuola, Ouesto vincol sarà

Suggello d'amistà. Ma Filippo lasciarvi vuol libertade intera; Gradite voi la man del mio Re... che la spera?

CORO

Accettate, Isabella, la man che v'offre il Re: Pietà!... La pace avremo alfin! Pietà di noi!

IL CONTE DI LERMA

Che rispondete? Don Carlo

3-69

ELISABETTA (con voce morente)
Si.

ELISABETTA e CARLO

(Angoscia crudele! Mi sento morir.)

> Vi benedica Iddio dal ciel! La sorte amica Vi sia fedel!

> > CORO

Inni di festa – lieti echeggiate E salutate

Il fausto dì.

La pace appresta – felici istanti; Due cori amanti Il cielo uni!

Gloria ed onore - alla più bella,

Onore a quella Che dee doman

Assisa in soglio - gentil compagna,

Al Re di Spagna Dar la sua man!

Regina Ispana - gloria ed onor.

(Elisabetta condolta dal Conte di Lerma entra nella lettiga, Carlo resta desolato, col capo nelle mani, appoggiato alla roccia ove Elisabetta era assisa. Il corteggio si mette in cammino e con grida di gioia s'allontana a poco a poco)

CARLO (solo ed affranto dal dolore)

L'ora fatale è stionata!
M' era la vita beata,
Cruda, funesta or m'appar.
Sparve un sogno così bel!...

Ah! destin!... destin crudel!...

CALA LA TELA.

## ATTO SECONDO

#### PARTE PRIMA.

Il Chiostro del convento di San Giusto. A destra una cappella illuminata. Vi si vede attraverso ad un cancello dorato la tomba di Carlo V. - A sinistra, porta che mena all'esterno. In fondo la porta interna dei Chiostro. - Giardino con alti cipressi - È l'alba.

## SCENA PRIMA.

CORO DI FRATI, UN FRATE, poi CARLO. Il Coro salmeggia dalla cappella. Sulla scena un Frate, prostrato innanzi alla tomba, prega sottovoce.

#### CORO

Carlo il sommo imperatore Non è più che muta cenere: Del celeste suo fattore L'alma altera or trema al piè.

Ei voleva regnare sul mondo Obbliando Colui che nel ciel Segna agli astri il cammino fedel.

L'orgoglio immenso fu, fu l'error suo profondo.

CORO

Carlo il sommo imperatore
Non è più che muta cenere:
Del celeste suo fattore
L'alma altera or trema al piè.
Si gnore il luo furor – non pion

Signore, il tuo furor – non piombi sul suo cor Pietàl Signor...

#### IL FRATE

Grande è Dio sol - e s' Ei lo vuol Fa tremar la terra e il ciel.

Padre, che arridi - ai tuoi fedel.

Pietoso al peccator conceder tu vorrai

Che la pace e il perdon - su lui scendan dal ciel. (Il giorno spunta lentamente - Carlo pallido ed esterrefatto erra sotto le volte del chiostro. Si arresta per ascoltare, e si seopre il capo. S'ode suonar una campana. - Il Coro dei Frati esce dalla cappella, traversa la scena e si perde nei corridoi del chiostro.

#### SCENA II.

CARLO, IL FRATE tuttora in preghiera.

#### CARLO

Al chiostro di San Giusto ove fini la vita L'avo mio Carlo quinto, stanco di gloria e onor, La pace cerco invan che tanto ambisce il cor. Di lei che m' han rapita

L'imago erra con me del chiostro nell'orror.

## IL FRATE

(alzandosi ed avvicinandosi a Carlo)

Il duolo della terra Nel chiostro ancor ci segue: In ciel del cor la guerra Solo si calmerà.

(La campana suona di nuovo; il frate va via lento e grave passando innanzi a Carlo che indietreggia spaventato.)

CARLO

La sua voce!... Il cor mi trema... Mi pareva... qual terror! Veder l'Imperator - che nelle lane

## Il serto asconde e la lorica d'òr. È voce che nel chiostro appaia ancor!

#### IL FRATE

(nell'interno, allontanandosi sempre più la voce) In ciel del cor la guerra - solo si calmera!

#### SCENA III.

CARLO, RODRIGO, introdotto da un frate laico.

## RODRIGO (commosso)

Egli è qui; Carlo mio!

CARLO (presso a gettarsi tra le sue braccia)

O mio Rodrigo!

(fermandolo d'un gesto ed inchinandosi rispettosamente) Brevi istanti domando al figlio del mio Re.

## CARLO (freddamente)

Concessi sono a voi, nobil signor di Posa.

(ad un gesto di Don Carlo, il frate laico s'allontana. Carlo
e Rodrigo si abbracciano con effusione)

Rodrigo mio, sei tu che sul mio core io stringo!

O prence, amato Carlo!

GARLO

Ver me, nel mio dolore Dio ti conduce, angel consolatore!

## RODRIGO

L'ora suonò; te chiama il popolo fiammingo. Soccorrer tu lo dèi; ti fa suo salvatore... Ma che vid' io! Quale pallor, qual pena!...
Un lampo di dolor sul ciglio tuo balena!...
Muto sei tú!... Sospiri! Hai tristo il cor!

(con trasporto d'affetto)

Carlo mio, con me dividi Il tuo pianto, il tuo dolor!

Mio fedel, fratel d'affetto, Fa ch' io pianga sul tuo sen: Nell' impero al Re soggetto Il tuo core io trovo almen.

RODRIGO

Dell'amicizia in nome, ed in memoria Dei lieti giorni, deh! m'apri il tuo cor.

CARLO

Tu il vuoi?... Ebben sia: ti svelo il segreto. Nel core acuto stral – lasciò piaga mortal. Amo d'ardente amor... Isabella.

RODRIGO (inorridito)

Tua madre!

Giusto ciel!

CARLO

Qual pallor!... Lo sguardo chini al suol!

..... Mio Rodrigo, t'allontani da me.

RODRICO

No, mio Carlo; Rodrigo ancora t'ama,
Lo posso a Dio giurar.

Tu soffri? Gia per me l'universo dispar!

Mio fedel, fratel d'affetto, Fa ch'io pianga sul tuo sen: Nell'impero al Re soggetto, Il tuo core io trovo almen.

#### RODRIGO

Carlo mio, fratel d'affetto, Piangi, piangi sul mio sen: Nell'impero al Re soggetto Tu trovasti un core alugen

Tu trovasti un core almen. Quest'arcano dal Re non fu sorpreso ancor?

CARLO

No.

#### RODRIGO

Ottien' dunque da lui di partir per la Fiandra. Taccia il tuo cor; – degna di te Opra farai; – apprendi ormai In mezzo a gente oppressa a divenir un Re.

CARLO

Ti seguirò, fratello.

RODRIGO
(odesi il suono d'una campana)

Ascolta; il santo asil s'apre già: qui verranno Filippo e la Regina.

CARLO

# Elisabetta!!

## BODRIGO

Accanto a me rinfranca l'alma all'onor rubella; Può la tua sorte ancor – esser felice e bella... Domanda a Dio che infonda in te vigor.

CARLO & RODRIGO

Dio, che nell'alma infondere
Amor volesti e speme,
Desio nel core accendere
Tu dèi di libertà.
Giuriam insiem di vivere
E di morire insieme;
In terra, in ciel congiungere
Ci può la tua bontà.

S'inoltrano.

CABLO

Oh! terror! Al sol vederla io tremo!

(Filippo conducendo Elisabetla appare in mezzo ai Frati. Rodrigo s'è allontanato da Carlo che s'inchina innanzi al Recupo e sospettoso. Egli cerca di frenar la sua emozione. Elisabetta trasale nel riveder Don Carlo. Il Re e la Regina si avanzano, e vanno verso la cappella ov'è la tomba di Carlo V, dinanzi alla quale Filippo s'inginocchia per un islante a capo scoperto: quindi proseque il sua cammino colla Regina)

IL CORO di dentro

(nel mentre passa il Re)
Carlo il sommo imperatore
Non è più che muta cenere:
Del celeste suo fattore
L'alma altera or trema al piè.

RODRIGO

Coraggio!

CARLO

Ei la fe' sua! Sventura! Io l'ho perduta! RODRIGO

Vien presso a me; il tuo cor più forte avrai!

CARLO e RODRIGQ (con entusiasmo)
Insiem vivremo, e moriremo insieme!

(partano)

Un sito ridente alle porte del Chiostro di San Giusto. Una fontana; sedili di zolle; gruppi d'alberi d'aranci, di pini e di lentischi. - All'orizzonte le montagne azzurre dell'Estremadura. - In fondo a d'estra la porta del Convento. Vi si ascende per qualche gradion.

#### SCENA PRIMA.

#### LA PRINCIPESSA D'EBOLI, TEBALDO, LA CONTESSA D'AREMBERG, Dame della Regina, Paggi.

Le Dame sono assise sulle zolle intorno alla fonte. I Paggi sono in piedi intorno ad esse. Un Paggio tempra una mandolina.

#### · coro

Il giardin
Profumato e ameno
Tutto par,

Cosi d'ombra è pieno,

Circondar

L'asil di pietà. Ed il pin,

Padiglion di foglie Sembra far

Con le verdi spoglie,

E scemar L'ardor che il ciel dà.

#### TEBALDO

(entra in scena colla Principessa d'Eboli)

Di mille flor - covresi il suolo, Dei pini s'ode - il susurrar, E sotto l'ombra - aprir il volo Qui l'usignuolo - più lieto par. Puro è il ciel, I fior son ridenti:

Com' è bel

Tranquilli ed attenti Del ruscel

Il canto ascoltar!

Puro è il ciel,

Non mormora il vento,
Dàn novel : 2
A quest'alme contento

L'astro d'òr

E l'olezzo dei fior!

Tra queste mura pie la Regina di Spagna Può sola penetrar.

Volete voi, compagne, già che le stelle in ciel Spuntate ancor non son, Cantare una canzon?

CORO

Seguir vogliam il tuo capriccio, O principessa; attente udrem.

EBOLI (a Tebaldo)

A me recate la mandolina: E cantiam tutte insiem. Cantiam la canzon saracina, Quella del Velo, propizia all'amor.

Canzone del Velo.

(il Paggio l'accompagna sulla mandolina)

Nei giardin – del bello Saracin – ostello, All'olezzo, – al rezzo Degli allòr, – dei fior Una bella – almea, Tutta chiusa in vel, Contemplar parea Una stella – in ciel.

Mohammed, re moro, Al giardin sen va; Dice a lei: « l'adoro » O gentil beltà; » Vien', a sè l'invita » Per regnar il re; » La regina ambita » Non è più da me.

CORO

Tessete i veli,

Vaghe donzelle, Mentr'è nei cieli

L'astro maggior. Sono i veli, al brillar delle stelle, Sono i veli più cari all'amor.

EBOLI

Ma discerno appena,
 (Chiaro il ciel non è)
 I capelli - belli,
 La man breve, il piè,

» Deh! solleva il velo

» Che t'asconde a me;

» Esser come il cielo

» Senza vel tu de'.

Se il tuo cor vorrai
A me dar in don,
Il mio trono avrai,
Chè sovrano io son.
Tu lo vuoi? t'inchina,

» Appagar ti vo'. 
» Allah! la regina!»

Mohammed sclamò.

CORO \_

Tessete i veli,

Vaghe donzelle,

Finch'è nei cieli

L'astro maggior.

 Sono i veli, al brillar delle stelle, Sono i veli più cari all'amor.

## SCENA II.

Detti, ELISABETTA, uscendo dal Convento.

CORO

La Regina!

EBOLI (tra sė)
(Un'arcana

Mestizia sul suo core pesa ognora.)

ELISABETTA (sedendo presso il fonte)

Una canzon qui lieta risuonò. (tra sè) (Ahimè! spariro i di che lieto era il mio core!)

SCENA III.

## Detti, RODRIGO.

Rodrigo appare nel fondo. Tebaldo s'avanza verso di lui, gli parla un momento a voce bassa, poi torna alla Regina.

TEBALDO (presentando Rodrigo)

Il marchese di Posa, grande di Spagna.

ROPRIGO (inchinandosi alla Regina, poi covrendosi)

RODRIGO (inchinandosi alla Regina, poi covrenaosi)
Donna!

Per Vostra Maestà, l'augusta madre un foglio Mi confidò in Parigi. (porge la lettera alla Regina; poi aggiunge sottoroce, dandole un biglietto insieme al reat foglio:) (Leggete! in nome della grazia eterna!)

Ecco il regal suggello, i fiordalisi d'ôr.

(Elisabella rimane un momento confusa, immobile, mentre Rodrigo si avvicina alla Principessa d'Eboli)

EBOLI (a Rodrigo)

Che mai si fa nel suol francese, Così gentil, così cortese?

RODRIGO (ad Eboli)

D'un gran torneo si parla già, E del torneo il Re sarà.

ELISABETTA (guardando il biglielto, fra sè)

(Ah! non ardisco - aprirlo ancor; Se il fo, tradisco - del Re l'onor. Perchè tremo! Quest'alma è pura ancor. Iddio mi legge in cor.)

EBOLI (a Rodrigo)

Son le Francesi gentili tanto E d'eleganza, di grazia han vanto.

RODRIGO (ad Eboli)

In voi brillare sol si vedrà La grazia insieme alla beltà.

EBOLI (a Rodrigo)

È mai ver che alle feste regali Le Francesi hanno tali beltà, Che nel cielo sol trovan rivali?

RODRIGO (ad Eboli)

La più bella mancar lor potrà.

ELISABETTA (fra sè, leggendo il biglietto)
(\* Per la memoria che ci lega, in nome

» D' un passato a me caro,

» V'affidate a costui, ven prego.

Appagate?

EBOLI (a Rodrigo)

Nei balli a Corte, pei nostri manti La seta e l'oro sono eleganti?

RODRIGO (ad Eboli)

Tutto sla bene allor che s'ha La vostra grazia e la beltà.

ELISABETTA (a Rodrigo)

Grala io son - Un favor chiedete alla Regina.

RODRIGO (vivamente)
Accetto... e non per me.

ELISABETTA (tra se)

(Io mi sostengo appena!)

Chi più degno di voi può sue brame veder

ELISABETTA (tra sé)

(Oh terror!)

Ditelo L Chi?

Chi mai ? ...

RODRIGO .

Carlo ch' è sol – il nostro amore
Vive nel duol – su questo suol.
E nessun sa – quanto dolore
Del suo bel cor – fa vizzo il flor.
In voi la speme – è di chi geme;,
S' abbia la pace – ed il vigor.
Dato gli sia – che vi riveda,
Se tornerà – salvo sarà.

EBOLI (tra sė)

(Un di che presso alla sua madre io stava Vidi Carlo tremar... Amor avria per me?...) ELISABETTA (tra sè) (La doglia in me s'aggrava, Rivederlo è morir!)

EBOLI (tra sè)

(Perchè celarlo a me?)

Carlo del Re – suo genitore
Rinchiuso il core – ognor trovò,
Eppur non so – chi dell'amore
Saria più degno – ah! inver no 'l so.
Un solo, un sol – detto d'amore
Sparire il duol – faria dal core;
Dato gli sia – che vi riveda,
Se tornerà – salvo sarà.

ELISABETTA
(con dignità e risoluzione e Teb. che s'è avvicinato)
Va, pronta io sono il figlio a riveder.
EBOLI (fra sè agitata)

(Oserà mai?... potesse aprirmi il cor!) (Rodrigo prende la mano della principessa d'Eboli e s'allontana con lei parlando sottoroce)

## SCENAIV.

## Detti e CARLO.

CARLO si mostra condotto da TEBALDO. RODRIGO parla sommesso a Tebaldo che entra nel Convento. Carlo s'avvicina lentamente ad ELISABETTA e s'inchina senza alzar lo squardo su di lei. Elisabetta, contenendo a fatica la sua conocione, ordina a Carlo d'avvicinarsi. Rodriga ed Eboli scambiano dei cenni con le Dame, si allontanano, e finiscono per disperdersi tra gli alberi. La CONTESSA D'AREMBERG e le due Dame restano sole in piedi, a distanza, impacciale del contegno che debbono avere. A poco a poco la Contessa e le Dame vanno di cespuglio in cespualio coaliendo qualche fore, e si allontanano.

CARLO (prima con calma, poi animandosi gradatamente)

Io vengo a domandar grazia alla mia Regina.

Io vengo a domandar grazia alla mia Regma. Quella che in cor del Re tiene il posto primiero Potrà sola ottener questa grazia per me. Quest'aura m'è fatal, m'opprime, mi tortura, Come il pensier d'una sventura.

Ch' io parta! Egli è mestier! Andar mi faccia il Re Nelle Fiandre.

ELISABETTA (commossa)

Mio figlio!

CARLO (con veemenza)

Tal nome no; ma quel

D'altra volta!...

(Elisabetta vuol allontanarsi, Carlo supplichevole l' arresta) Infelice! Più non reggo.

Pietà! Soffersi tanto; pietà! chè avaro il ciel Un giorno sol mi diè, e poi rapillo a me!... (Rodrigo ed Eboli attraversano la scena conversando)

ELISABETTA (con un'emozione frenata)

Prence, se vuole Filippo udire La mia preghiera, verso la Fiandra Da lui rimessa in vostra man Ben voi potrete partir doman. (Rodrigo ed Eboli sono partiti. Elisabetta fa un cenno d'addio a Don Carlo e vuole allontanarsi)

#### CARLO

Ciel! non un sol, un solo accento
Per un meschino ch'esul sen va!
Ah! perchè mai parlar non sento
Nel vostro core qualche pietà?
Ahimè! quest'alma è nel martirio,
Ho in core un gel...

Insan! piansi, pregai nel mio delirio, Mi volsi a un gelido marmo d'avel.

## ELISABETTA (commossa)

Perchė, perchè accusar il cor d'indifferenza?
Capir dovreste il nobil mio silenzio.

Il dover, come un raggio al guardo mio brillò. Guidata da quel raggio io moverò. La speme pongo in Dio, nell'innocenza!

CARLO (con voce morente)

Perduto ben — mio sol tesor.

Tu splendor — di mia vita!

Udire almen — ti possa ancor.

Quest'alma ai deti tuoi schiuder si vede il ciel!

Clemente Iddio, - così bel cor Acqueti il suo duol nell'obblio; O Carlo, addio, - su questa terra : Vivendo accanto a te mi crederei nel ciel l

## CARLO (con esaltazione)

O prodigio! Il mio cor s'affida, si consola; Il sovemire del dolor s' invola, Il ciel pieta senti di tanto duol. Isabella, al tuo pie morir io vo' d'amor... (cade privo di senso al suolo) ELISABETTA (reclinata su Carlo)

Clemente Iddio, la vita manca
Nell'occhio suo che lagrimo.
Bontà celeste, deh! tu rinfranca
Quel nobil core che si penò.
Ahime! l'uccide il rio dolore,
Tra le mie braccia io lo vedro
Morir d'affanno, morir d'amore...
Colui che il cielo mi destino!...
CARLO (nel delirio)

Qual voce a me dal ciel scende a parlar d'amore?... Elisabetta! tu!... sei tu, bell'adorata, Assisa accanto a me come ti vidi un di!... Ah! il ciel s'illuminò, la selva rifiori!...

ELISABETTA

O delirio! o terror!

Alla mia tomba, Al sonno dell'avel Settrarmi perchè vuoi, spietato ciel!

Carlo!

ELISABETTA CARLO

Sotto il mio piè dischiudasi la terra, Sia pure il capo mio dal fulmine colpito, Io t'amo, Elisabetta!... Il mondo è a me sparito! (la prende tra le braccia)

ELISABETTA (scostandosi con violenza)

Compi l'opra, a svenar corri il padre, Ed allor del suo sangue macchiato All'altar puoi menare la madre.

CARLO (retrocedendo atterrito e fuggendo disperato)

Ahi! maledetto io son!

ELISABETTA (cadendo in ginocchio)

Iddio su noi veglio!

SCENA V.

FILIPPO ELISABETTA, TEBALDO, la CONTESSA D'AREMBERG, RODRIGO, EBOLI, Coro, Paggi, entrando successivamente.

TEBALDO

(uscendo precipitosamente dal chiostro)

11 Re!

## FILIPPO (ad Elisabetta)

Perchè qui sola è la Regina?

Non una dama almeno presso di voi serbaste? Nota non v'è la legge mia regal?

Quale dama d'onor esser dovea con voi?

(La Contessa d'Aremberg esce tremante dalla salca e si presenta al Re)

FILIPPO (alla Contessa)

Contessa, al nuovo sol in Francia tornerete.

(La Contessa d'Aremberg scoppia in lagrime. Tutti guardano la Regina con sorpresa)

CORO

(La Regina egli offende!)

## ELISABETTA

1.

Non pianger, mia compagna, Lenisci il tuo dolor. Bandita sei di Spagna Ma non da questo cor. Con te del viver mio L'alba fu lieta ancor; Ritorna al suol natio, Ti seguirà il mio cor.

11.

(dà un anello alla Contessa) Ricevi estremo pegno Di tutto il mio favor, Cela l'oltraggio indegno Onde arrossisco ancor. Non dir del pianto mio Del crudo mio dolor; Ritorna al suol natio, Ti seguirà il mio cor.

#### CORO e RODRIGO

Spirto gentile e pio, Acqueta il tuo dolor.

FILIPPO (tra sè)

(Come al cospetto mio Infinge un nobil cor!)-

(La Regina si separa piangendo dalla Contessa ed esce sorreggendosi alla Principessa d'Eboli, Il Coro la segue.)

#### SCENA VI.

FILIPPO e RODRIGO, poi il CONTE DI LERMA e alcuni Signori.

FILIPPO (a Rodrigo che vuol uscire)

Restate

(Rodrigo pone un ginocchio a terra; poi s'avvicina al Re c si covre il capo, senz'alcun impaccio)

Presso della mia persona

Perche d'esser ammesso voi non chiedeste ancor? Io so ricompensar tutt'i miei difensor; Voi serviste, lo so, fido alla corona.

RODRIGO Sperar che mai potrei dal favore dei Re? Sire, pago son io, la legge è scudo a me.

## FILIPPO

Amo uno spirto altier. L'audacia la perdono... Non sempre... Voi lasciaste della guerra il mestier ; Un uomo come voi, soldato d'alta stirpe, Incrte può restar?

RODRIGO

Pel patrio snol di nobil sangue intriso Più volte quest'acciar al sole scintillò; Che la Spagna l'imponga, io snuderò la spada, Ma ad altri del carnefice la scure lascerò.

FILIPPO

Audace!

RODRIGO (con veemenza)

Udir vogliate!

Or che il caso, or che Dio ha concesso lu tal di ch' io venissi a voi presso.

L'alto volere della provvidenza M'ammise non invan alla regal presenza: l'in di nota vi sia la verità!

FILIPPO (sorpreso)

Parlate.

RODRIGO O signor, di Fiandra arrivo,

Da quel regno un di si bel! D'ogni bene or fatto privo Sembra un carcere, un avel! L'orfanel che non ha un loco Per le vie piangendo va; Tutto struggon ferro e foco, È bandita la pietà. La riviera che rosseggia Scorrer sangue al guardo par; Della madre il grido echeggia Pei figliuoli che spiràr.

Sia benedetto il cielo Che parrar lascia a me-Quest' agonia crudel, Perchè sia nota al Re.

## FILIPPO

Col sangue sol potei la pace aver del mondo; Il brando mio calcò l'orgoglio ai novator' Che illudono le genti con sogni mentitor'... Il ferro in questa man può divenir fecondo. RODBIGO

No! rugge invan la folgore; Qual braccio mai fermar potrà Nel suo cammin l'umanità?

FILIPPO

Il mio!

RODRIGO

Un sossio ardente avvivò questa terra E fece palpitar i popoli che serra.

Questa è di Dio la volontà... O Re, date alle genti l'attesa libertà!

(Rodrigo si getta ai piedi di Filippo) FILIPPO (tra sè)

(Qual favellar novel!... Muto, sorpreso io sono. Nessun si presso al trono

Fè questa voce udir, nessun svelato m' ha La sconosciuta ai Re che ha nome Verità!)

(rialzando Rodrigo) Taci ormai, sorgi! sì giovin tu sei, Invocar più non dèi il fantasma impostor. Innanzi al vecchio Re, che ha la metà del mondo. Va, va. Sfuggi se puoi al grande Inquisitor... (Rodrigo si avvia; il Re rimane un momento indeciso, quindi

lo arresta d'un gesto) No, resta ancor. Amo il tuo spirto altero, Il core mio svelarti voglio intero. a due

RODRIGO (tra sè)

FILIPPO Ah! rendi al cor dolente (Qual lampo il ciel rischiara! La pace che cercai; Quel cor s'apre all'affetto... lo tremo del sospetto Alfine, alfin trovai Colui che l'alma ambi. Che Carlo mio colpi.)

> FILIPPO (al Conte di Lerma che entra) Il Signore di Posa, è regia volontà, Presso di me a tutt'ora penetrare potrà. (Filippo esce con Rodrigo in mezzo ai cortigiani che s'inchinano riverenti)

> > CALA LA TELA.

### PARTE PRIMA.

l giardini della Regina a Madrid. Un boschetto chiuso. In fondo sotto un arco di verzura una statua con una fontana. Notte chiara,

#### SCENA PRIMA.

Il Coro, di deutro, poi ELISABETTA, EBOLI e le Dame della Regina.

Durante il Coro si vedono passare varie maschere elegantissime seguite da Cavalieri.

# IL CORO

Quanti fiori e quante stelle
Nei giardini e in fondo al ciel!
Quante a noi s'ascondon belle
Del mistero sotto il vel!
Fin che spunta in ciel l'aurora
Tutto e giota al regio ostel.
Ah! tardar, tardare ancora
Possa il sol novel

In ciel!

Mandoline,
Corde d'or,
Non vi tempri
Che l'amor.
Armonie,
Soavi al cor,
Melodie
Più care ancor,
Fin che, il giorno.
Spunterà,
Spiri intorno
Voluttà

(Elisabelta ed Eboli seguite da altre Dame entrano alle ullime parole del Coro. Le Dame restano nel fondo)

#### ELISABÉTTA :

Ah! vieni a me! La festa appena è cominciata E dal giulivo suon mi sento affaticata.

Era troppo pretendere da me! Il Re che dec doman cingere la corona Presso l'altar, prega il Dio che perdona.

Supplice anch' io Pregar vo' Dio!

EBOLI

Tutta la Corte è là. Carlo...

### ELISABETTA

Il mio manto prendi, Il monil, la mia larva.

E qui resta; in te intanto me vedranno Tratti in error. Va, del mio cor la brama È di pregar. La festa ti reclama.

(Elisabetta rientra net palagio. Le Dame della Regina si sepurano. Due d'esse seguono la Regina. Le altre circondano Eboli)

# SCENA II.

# EBOLI, Le Dame della Regina, poi alcuni Paggi.

#### EBOLI

Per brev'ora son Reginn;
Ingannato dall' error
Ogni grande a me s' inchina;
Io son come la beltà
Della favola del Vel
Quando vide scintillar
Il bel raggio d'una stella.
Fino all'alba ho da regnar.
Nel mistero, io vo' d'amor
Carlo il prence inebbriar!

(Eboli fa segno ad un Paggio che passa, e gli consegna un biglietto ch'ella scrive in fretta, poi esce seguita dalle Dame della Regina. La scena cambia a vista.)

# LA PEREGRINA.

Entro una magica grotta, fatta di madreperla e di corallo, alcune maravigliose Perle dell'Oceano sono nascoste ad ogni occhio profano, custodite dalle Onde gelose.

Un Pescatore approda a questa grotta vietata ai mortali. Abbagliato da tante magnificenze, egli crede sognare, e le Perle civettuole si compiacciono a sfoggiare davanti a lui tutte le seduzioni della loro beltà.

In questa accorre la Regina delle acque, la quale vuol punire l'audace Pescatore precipitandolo negli abissi; le preghiere delle Perle non riescono a disarmare l'ira sua.

Allora si fa innanzi un Paggio che porta le armi e i colori di Filippo II, e dichiara che gli è per ordine del re di Spagna che il Pescatore cerca in fondo del mare la più bella delle Perle.

Appena pronunciato il nome temuto di Filippo, la Regina delle acque s'inchina con rispetto, ed offre al Pescatore tutte le ricchezze del suo impero.

Ma nessuna delle Perle è degna di Filippo; bisogna fondere in una sola la bellezza di tutte, e si veggono le docili Perle spogliarsi dei loro vezzi, e riunirli in una conca d'oro, onde esce splendida la *Percgrina*, il più lel gioiello della corona di Spagna.

Don Carlo

Questa perla , che non ha chi la eguagli se non se la famosa perla di Cleopatra, è personificata dalla Regina. La principessa d'Eboli, sotto la mantiglia e la maschera di Elisabetta , appare sovra un carro sfolgorante : s'odono i concenti dell'inno spagnuolo, le Perle s'inginocchiano , e le Dame e i Signori che assistono alla festa s'inchinano anch' essi per rendere omaggio alla loro sovrana.

I giardini' della Regina come alla scena prima.

# SCENA III.

CARLO, col biglietto di Eboli.

» A mezzanotte » Ai giardin della Regina » Sotto qli altor della fonte vicina ».

È mezzanotte; udire Mi pare il mormorio del vicin fonte... Ebbro d'amor, ebbro di gioia il cor, Elisabetta, mio ben, mio tesor, Io t'aspetto!... A me vien!...

# SCENA IV.

CARLO, EBOLI velata.

CARLO

(ad Eboli da lui creduta la Regina). Sei tu, bella adorata, Che appari in mezzo ai flor! Sei tu! l'alma beata Scordato ha il suo dolor. O cagion del mio contento, Io parlar ti posso almen! O cagion del mio tormento. Si, sei tu, amor mio, mio ben!

EBOLI (tra se)

(Un tanto amor gioia è per me suprema!)

#### CARLO

L'avvenir mi sorride più bel; Or dimentico il mondo ed il ciel. In t'amo!

EBOLI (smascherandosi) I nostri cor - eterno leghi amor! CARLO (con dolore, tra se)

(Dio! Non è la Regina!)

# EBOLI

O ciel! Qual mai pensiero Vi tien pallido, immoto? il vostro labbro è muto. Qual sorge tra noi spettro? Non credete al mio cor, che batte sol per voi? V'è ignoto forse, ignoto ancora Quanti perigli or vi minacciano? Sul vostro capo io veggo ognora Pronta la folgore, pronta a scoppiar.

Ah! nol credete: i mali ancora Noti a me son, che mi sovrastano; Su questo capo io veggo ognora Pronta la folgore, pronta a piombar.

# EROLI

Udii dal padre, da Posa istesso In tuon sinistro - di voi parlar. Salvar vi posso. Io v' amo, io v' amo. CARLO

Rodrigo! qual mistero a me si rivelò!

EBOLI (inquieta)

Alı Carlo!...

CARLO

Il vostro inver d'angelo è un core, Ma chiuso il mio rester al gaudio dè! Noi facemmo ambedue un sogno strano Per notte sì gentil, tra il balsano dei fior.

FROLI

Un sogno! o ciel! Quelle parole ardenti Ad altra voi credeste rivolger... forse illuso... Qual balen! Quale mistero!...

Voi la Regina amate f.. Voi !...

CARLO (atterrito)

Deh! pietà! \*

SCENA V.

Detti, RODRIGO.

RODRIGO

Che disse mai! Egli è deliro, Non merta fè - demente egli è!

EBOLE

Io nel suo cor - lessi l'amor; Or noto è a me - Ei si perdè.

€he vuoi dir?

EBOLI

Tutto io so!

RODRIGO

Non merta fe...

Incauta! Trema! io son ...

EBOLI

L'intime sei del Be.

Ignoto non è a me. Ma una nemica io son formidabil e possente: M' è noto il tuo poter – il mio l' è ignoto ancor. ROBRIGO

Che mai pretendi dir? Rispondi.

EBOLI

Nulla.

a tre

EBOLI (a Rodrigo)

Il mio furore sfuggite invano, La vostra sorte è in questa mano.

Parlar dovete, a noi svelate Qual mai pensier vi trasse qui.

Ah! voi m'avete nel cor ferita, Alla vendetta l'offesa invita.

Su voi del ciel cadra il furor. Degl'innocenti è il protettor.

CARLO

EBOLI

BODRIGO

Stolto io fui! Mio destino spietato! D'una madre ecco il nome è macchiato! Ma di Dio sol lo sguardo potrà Indagare chi colpa non ha.

EBOLI

Ed io, io che tremava al suo cospetto!... Ella volca – questa santa novella – Di celesti virtù mascherando il suo cor, Il piacere libar Ed intera vôtar - la coppa dell'amor. Per mia fè!... fu ben ardita! RODRIGO (snudando il pugnate)

Tu qui morrai. ,

CABLO (trattenendolo)

Rodrigo!

BODRIGO

No; il velen
Ancora non stillò quel labbro maledetto!

CABLO (a Rodrigo)

Rodrigo, frena il cor.

Non indugiar aucor, Perchè tardi a ferir?...

RODRIGO (gettando il pugnale)
No, mi resta una speme; m'ispirerà il Signor.

No, mi resta una speme; m'ispirera il Signor a tre

EBOLI (a Carlo)

Trema per te, falso figliuolo, La mia vendetta arriva già. Trema per te, fra poco il suolo Sotto il tuo piè si schiuderà.

CARLO

Tutto ella sa! tremendo duolo!
Oppresso il cor forza non ha.
Tutto ella sa! Ne ancora il suolo
Sotto il mio piè si schiudera!
nonnico (ad Eboli)

Tacer tu dêi; rispetta il duolo, O un Dio severo ti punirà. Tacer tu dêi; o trema: il suolo Sotto il tuo piè si schiuderà. (Eboli esce furibonda)

#### SCENA VI.

# CARLO e RODRIGO.

#### RODRIGO

Carlo, se mai su te fogli importanti serbi, Qualche lista, un segreto, a me fidarli dêi.

CARLO (titubante)

Tu! l'intimo del Re!...

RODRIGO .

Sospetti ancor di me?...

CARLO

No, tu sei la mia speranza. Questo cor che si t'amò A te chiudere non so. In te posi ogni fidanza; Si, questi fogli importanti ti do. Io m'abbandono à te.

RODRIGO

Tu puoi fidar in me.

# PARTE SECONDA

Una gran Piazza innanzi Nostra Donna d'Atocha. A destra la Chiesa, cui conduce una grande scala. A sinistra un palazzo. In fondo, altra scalinata che scende ad una piazza inferiore in mezzo alla quale si cleva un rogo di cui si vede la cima. Grandi cdilizii è colline lontane formano l'orizzonte.

Le campane suonano a festa. La calca, contenuta appena dagli Alabardieri, invade la scena.

# SCENA PRIMA

Coro di Popolo, poi Coro di Frati, che menano i condannati.

# CORO DI POPOLO

Spuntato eccò il di d'esultanza,
Onore al più grande de' Re!
In esso hanno i popol' fidanza,
Il mondo è prostrato al suo piè!
Il nostro amor ovunque l'accompagna,
E quest'amor giammal non scemerà.
Il suo nome è l'orgoglio della Spagna,
E viver deve nell'eternità!

# CORO DI FRATI

(che traversano la scena conducendo i condannati del Santo Uffizio)

Il di spuntò, di del terror,
Il di tremeudo, il di feral.
Morran, morran! guusto è il rigore
Dell' Immortal.
Ma di perdôn voce suprema
All'anatema = succederà,
So il peccator all'ora estrema

Si pentira!
(Il popolo, rimasto siteuzioso per un momento, riprende le grida di giola, I frati s'allantanano, Le campane suonana di nuovo.)

#### SCENA II.

Detti, RÖDRIGO. IL CONTE DI LERMA, ELISABETTA, TEBALDO, Paggi, Dame, Signori della Corte, Araldi reali.

(Marcia. - Il corteggio esce dal palagio. Tutte le Corporazioni dello Stato, tutta la Corte, i Deputati di tutte le province dell'impero, i Grandi di Spagna. Rodrigo è in mezzo ad essi. La Regina in mezzo alle dame. Tebatdo porta il mauto d' Etisabelta. Paggi, ecc., ecc.)

(Il corteggio si schiera innanzi ai gradini della Chiesa)
L'ABALDO REALE

(innanzi alla Chiesa la cui porta è ancora chiusa) (Tutti si scoprono il capo)

Schiuse or sieno le porte del tempio!
O magion del Signor, t'apri ormai!
O sacrario venerato.

A noi rendi il nostro Re!

CORO GENERALE

Schiuse or sieno le porte del tempio!

O magion del Signor, t'apri ormai!

O sacrario venerato, A noi rendi il nostro Re!

> S.C.E.N.A. III. Detti, FILIPPO, Frati.

(Le porte della Chiesa nell'aprirsi lascian redere l'ilippo con la corona sul capo, incedendo sotto un baldacchino in mezzo ai fruit. I signori s'inchinano, il popolo si prostra. I Grandi si coprono il capo.

#### FILIPPO

Nel posar sul mio capo la corona; Popolo, al ciel giurai che me la dona Dar morte ai rei col fuoco e con l'acciar.

CORO

Gloria a Filippo I e gloria al ciel!

(Tulli s' inchinano silenziosi. Filippo scende i gradini del lempio e va a vrendere la mano d'Elisabetta per continuare it
suo cammin)

Don Carla

3-69

# Detti, CARLO, Deputati fiamminghi.

(I sci Deputati fiamminghi vestiti a bruno, con le restimenta lacere, appaiono all'improvviso, condotti da Carlo, e si geltano ai piedi di Filippo)

# ELISABETTA

Qui Carlo! O ciel!

RODRIGO

Qual pensier lo sospinge!

Chi son costor prostrati innanzi a me?

« CARLO

Son messagger' del Brabante e di Fiandra Che il tuo figliuol adduce innanzi al Re.

# I DEPUTATI

Sire, no, l'ora estrema Ancora non suonò pei Fiamminghi nel duolo. Tutto un popol t' implora,

Fa che in pianto così sempre non gema.

Se pietoso il tuo core

La pace e la clemenza chiedea nel tempio pio, Pieta di noi ti prenda, e salva il nostro suolo, O Re, che avesti il tuo poter da Dio.

# FILIPPO

A Dio voi foste infidi. Infidi al vostro Re. Sono i Fiamminghi a me ribelli: Guardie, lontan vadan da me,

# ELISARETTA

Su di lor stenda il Re la mano sua sovrana, Trovi pietà, signor, il Fiammingo nel duol: Nel suo martir - presso a morir, Ahi! manda già l'estremo suo sospir.

# I FRATI

No, son costor infidi, In Dio non hanno fè; Vedete in lor - sol dei r.belli! Tutto il rigor - mertan del Re!

CARLO, ELISABETTA, RODRIGO, TEBALDO, I FIAMMINGHI E TUTTO IL POPOLO

Su di lor stenda il Re la mano sua sovrana, Trovi pietà, signor, il Fiammingo nel duol: Nel suo martir – presso a morir, Ahi! manda già l'estremo suo sospir. (Il Re vuol passar oltre - Carlo si pone innanzi a lui)

O Sire! tempo egli è ch' io viva, Stanco Son di seguire un' esistenza oscura In questo suol! Se Dio vuol – che il tuo serto Questa mia fronte un giorno a cinger venga, Prepara per la Spagna un Re degno di lei! Il Brabante e la Fiandra a me tu dona.

### FILIPPO

Insensato! Tu chieder tanto ardisci! Tu vuoi ch'io stesso porga A te l'acciar che immolerebbe il Re!

CARLD

Dio legge a noi nel cor; Dio giudicar ci dè.

ELISABETTA

Io tremo!

RODRIGO

Ei si perdè!

# CARLO (suudando la spada)

Lo giuro al Dio del ciel! Sarò tuo salvator, popol fiammingo, io sol!

#### CORO 1

L'acciar! Innanzi al Re! - L'infante è fuor di sè.

#### FILIPPO

O guardie, disarmato Ei sia. Signor', sostegni del mio trono, Disarmato egli sia!... Ma che? nessuno?...

#### CARLO

Or ben! di vei chi l'oserà?...

A questo acciar chi sluggirà?...
(i Grandi di Spagna indietreggiano innanzi a Carlo)
(il Re furente afferra la spada del Comandante delle
Guardie, che gli sla presso)

RODRIGO (avanzandosi a Carlo)

A me la spada.

#### CARLO

O ciel! Tu! Rodrigo!...

# CORO

# Egli! Posa!

(Carlo rimelle la sua spada a Rodrigo che s'inchina nel presentarla al Re)

# . FILIPPO .

Marchese, Duca siete - Andiamo ora alla festa!

# CORO DI POPOLO

Spuntato ecco il di d'esultanza, Onore al più grande de'Re! In esso hanno i popol'fidanza, Il mondo è prostrato al suo piè! Il nostro amor ovunque l'accompagna, E quest'amor giammai non scemerà. Il suo nome è l'orgoglio della Spagna, E viver deve nell'eternità!

CORO DI FRATI

Il di spuntò, di del terrore, Il di tremendo, il di feral. Morran, morrant giusto è il rigore

Dell'Immortal.

Ma di perdón voce suprema All'anatema – succedêrà, Se il peccator all'ora estrema Si pentirà!

(Il Re s'incammina dando la mano alla Regina: la Corte lo segue. Vanno a prender posto nella tribuna a loro riservata per l'auto-da-fè. Si vede il chiarore delle fiamme lontano.)

UNA VOCE DAL CIELO

Volate verso il ciel, volate pover'alme, V'affrettate a goder la pace del Signor!

DEPUTATI FIAMMINGHI

(in disparte, mentre il rogo s'accende)
E puoi soffrirlo, o ciel! Nè spegni quelle fiamme!
S'accende in nome tuo quel rogo punitor!

(La fiamma s'alza dal rogo)

CALA LA TELA.

# ATTO QUARTO

# PARTE PRIMA.

### Il gabinetto del Re a Madrid.

# SCENA PRIMA

FILIPPO assorto in profonda meditazione, appoggiato ad un tavolo ingombro di carte, ove due doppieri finiscono di consumarsi. L'alba rischiara già le invetriate delle finestre.

FILIPPO (come trasognato)

Ella giammai m'amò i... Quel core chiuso è a me, Amor per me non ha!... Io la rivedo ancor contemplar trista in volto Il mio crin bianco il di che qui di Francia venne.

No, amor non ha per me!...
(come ritornando in se stesso)

Ove son?... Quei doppier l...
Presso a finir l... L'aurora imbianca il mio veron!
Gia spunta il dil Passar veggo i miei giorni lenti!
Il sonno, oh Dio i spari dagli occhi miei languenti!
Dormirò sol nel manto mio regal.

Quando la mia giornata è giunta a sera, Dormirò sol sotto la vòlta nera Là. nell'avello dell'Escurial.

Ah! se il serto real a me desse il poter
Di leggere nei cor, che Dio può sol veder!...
Se dorme il prence, veglia il traditor.
Il serto perde il Re, il consorte l'onor.
Dormirò sol nel manto mio regal,

Quando la mia giornala è giunta a sera, Dormirò sol sotto la vòlta nera Là, nell'avello dell'Escurial. (ricade nelle sue medifazioni)

#### SCENA II.

FILIPPO, IL GRANDE INQUISITORE, cieco, nonagenario, entra sostenuto da due frati domenicani. IL CONTE DI LERMA.

# IL CONTE DI LERMA

Il Grande Inquisitor!

L'INOUISITORE

Son io d'inpanti al Re?...

FILIPPO

Sì; vi feci chiamar, mio padre! In dubbio io son. Carlo mi colma il cor d'una tristezza amara. L'infante è a me ribelle, armossi contro il padre.

L' INQUISITORE

Qual mezzo per punir scegli tu?

Mezzo estremo.

L'INQUISITORE

Noto mi sia!

FILIPPO

Che fugga... O che la scure...

Ebben!

FILIPPO

Se il figlio a morte invio, m'assolve la tua mano?

L'INQUISITORE

La pace dell'impero i di val d'un ribelle.

FILIPPO

Posso il figlio immolar al mondo, io cristiano?

Per riscattarci Iddio il suo sacrificò.

FILIPPO

Ma tu puoi dar vigor a legge si severa?
L'INQUISITORE
Ovunque avrà vigor, se sul Calvario l'ebbe.
FILIPPO

La natura, l'amor tacer potranno in me?
L'INQUISITORE

Tutto tacer dovrà per esaltar la fè.

Sta ben.

L'INQUISITORE
Non vuol il Re su d'altro interrogarmi?
FILIPPO

No.

L' INQUISITORE

Allora son io che a voi parlerò, Sire.
Nell'ispano suol mai l'eresia dominò,
Ma v'ha chi vuol minar la magione divina,
L'amico egli è del Re, fedele suo compagno,
Il démon tentator che lo spinge a rovina.
Di Carlo il tradimento che giunee a l'irritar
In paragon del suo futile gioco appar.
Ed io, l'Inquisitor, io che levai sovente
Sopr'orde vil di rei la mano unia possente,
Pei grandi di quaggiù scordando la mia fè
Lascio tranquilli andar un gran ribelle... e il Re.

FILIPP

Per traversare i di dolenti in cui viviamo Nella mia Corte invan cercato ho quel che bramo. Un uomo! Un cor leale!... Io lo trovai!

L'INQUISITORE

Perchè Un uomo? Perchè allor il nome hai tu di Re, Sire, se alcuno v'ha pari a te? FILIPPO

Non più, frate!

L'INQUISITORE

Le idee dei novator' in te son penetrate! Infrangere tu vuoi con la tua debol mano Il santo giogo, esteso sovra l'orbe romanot. Ritorna al tuo dover; la Chiesa all'uom che spera, A chi si pente, puote offiri la venia intera; A te chiedo il signor di Posa.

FILIPPO

No, giammai!

L'INOUISITORE

O Re, se non foss' io con te nel regio ostel Oggi stesso, lo giuro a Dio, doman saresti Presso l'inquisitor al tribunal supremo.

> FILIPPO quel linguage L'INQUISITORE

Frate! troppo soffersi quel linguaggio crudel.

Perchè evocare allora l'ombra di Samuel? Dato ho finor due Regi al regno tuo possente!... L'opra di tanti di distrugger vuoi, demente l... Perchè mi trovo io qua? Che vuole il Re da me? (per uscire)

FILIPPO
Mio padre, che tra noi la pace alberghi ancor.
L'INOUISITOBE

La pace!

FILIPPO

Obbliar tu dèi quel ch'è passato.

L'INQUISITORE

Forse!

FILIPPO (solo)

Dunque il trono piegar - dovrà sempre all'altar!

#### SCENA III.

#### FILIPPO, ELISABETTA.

ELISABETTA (entrando e gettandosi ai piedi del Re) Giustiziat o sire! Ho fè Nella lealtà del Re.

Neula leatta del Re.
Son nella Corte lua crudelmente trattata E da nemici oscuri, incogniti, oltraggiata.
Lo scrigno ov'io chiudea, Sire, tutt'un tesor, I gioiel'... altri oggetti a me più cari ancor...
L'hanno rapito a me!... Giustizia! la reclamo Dal potere del Re!

(Nel veder V impressione terribile sul volto del Re, Elisabetta s'arresta spaventata. Il Re si alsa lentamente, s'avvicina ad un tavolo, ove prende un cofanetto e lo presenta alla Regina)
FILIPPO

Quello che voi cercate

Eccolo!

ELISABETTA

Cielo!

FILIPPO A voi d'aprirlo piaccia.

(Elisabetta ricusa d'un cenno) FILIPPO (in/rangendo lo scrigno)

Ebben, io l'aprirò.

ELISABETTA (tra sè)

(Ah! mi sento morir.)

Il ritratto di Carlo t...

ELISABETTA

Sì.

FILIPPO

Tra i vostri gioiel'!

Si.

FILIPPO

Confessarlo osate! A me!

ELISABETTA

Perchè negarlo? Quel ritratto in Francia io l'ebbi.

ritratto in Francia io l'ebbi.

Quando Dio mi fè tua sposa
Ero a Carlo fidanzala,
Ma la fede a te giurata
Non tradiva questo cor.

. Ho per lui l'amor di madre;
Se il ciel ode il voto mio,
Trovar Carlo può nel padre
Più clemenza e men rigor.

#### FILIPPO

Ardita troppo - voi favellate! Debole me credete e sfidarmi sembrate: La debolezza in me può divenir furor. Tremate allor - per voi, per me.

#### ELISABETTA

Qual colpa è in me?

Spergiura! Se l'infamia colmata ha la misura, Se tradito son io, lo giuro innanzi al ciel, Il sangue io verserò!...

### ELISABETTA

Pietà mi fate.

FILIPPO

Ah! la pietà d'adultera consorte! ELISABETTA (svenendo)

Ah!

FILIPPO (aprendo le porte dal fondo) Aïta alla regina!

#### SCENA IV.

# Detti, RODRIGO, la Principessa D'EBOLI.

EBOLI

(atterrila in veder la Regina svenuta)

O ciel! che veggo! ahimè!

RODRIGO

Sire, obbedisce a voi una metà del mondo: Sareste dunque in così vasto impero Il solo a cui non comandiate voi?

> a 4 FILIPPO (tra sè)

(Sia maledetto - il rio sospetto Che sol l'inferno - in me destò! No, non macchiò - la fe giurata... Esser infida - costei non può!)

RODRIGO (tra se)

(Ormai d'oprar suonata è l'ora, Folgore orrenda in ciel brillò! Che per la Spagna un uomo mora... Lieto avvenir le lascerò.)

EBOLI (tra sè)

(Io la perdei! Tristezza amara! Il fallo mio la condannò. La mia Regina, a me si cara, Io la tradii!... Ah! ne morrò!)

ELISABETTA (rinvenendo)

Che avvenne!.. O cielo! in pianto, in duolo

Ognuno, o madre, m'abbandonò. Sola, straniera, in questo suolo, Più sulla terra speme non ho.

Piu sulla terra speme non ho.

(il Re dopo aver titubato un momento si allontana. Rodrigo lo
seque con un gesto risoluto. Eboli resta sola con la Regina)

#### SCENA V.

#### ELISABETTA ed EBOLL

EBOLI (gettandosi ai piedi d' Elisabetta)

Pietà! perdon!... per la rea che si pente.

#### ELISABETTA

Al mio piè! Voi! Qual colpa?

EBOLI

Ah! m'uccide il rimorso!
Torturato è il mio core.
Angel del ciel, Regina augusta e pia,
Sappiate a qual demôn l'inferno vi dà in preda!
Quello scrigno... son io che l'involai.

ELISABETTA

Voi!

EBOLI

Si, son io, son io che v'accusai!

ELISABETTA

Voi !

EBOLA

L'amor, il furore...
L' odio che avea per voi...
La gelosia crudel che mi straziava il cor
Contro voi m' eccitàro.
lo Carlo amava, e Carlo mi sprezzò!...

La vostra croce a me rendete.

EBOLI (obbedendo, tremante)

La nobil mia sevrana jo riveder ancora?

#### ELISABETTA

Dato vi fia pria della nuova aurora Sceglier l'esilio o il vel. Siate felice! (esce)

#### EBOLI

Ah! più non vedrò la Regina!...

SCENA VI.

EBOLI sola.

Dono fatal, dono crudel
Che in suo furor mi fece il ciel!
Tu che ci fai si vane e altere
Ti maledico, trista beltà.
Versar, versar sol posso il pianto;
Spene non ho - soffrir dovrò!
Il mio delitto è orribil tanto
Che cancellarlo mai non potrò!
O mia Regina, io t'i immolai
Al folle error - di questo cor.
Solo in un chiostro al mondo ormai
Dovrò celar il mio dolor!
Oli ciel! E Carlo! a morte domani andar vedrò!..
Un di mi resta, ab! la spene m'arride,
Sia benedetto il ciel!... Lo salverò!...

(esce precipitosa)

#### PARTE SECONDA.

La prigione di Carlo, Un oscuro solterraneo, nel quale sono stati gettati in fretta alcune suppellettili della Corte. In fondo cancello di ferro che separa la prigione da una corte che la domina e nella quale si veggono le guardie andare e venire. Una scalinata vi conduce dai piani superiori dell'edilizio.

#### SCENA PRIMA.

# CARLO e RODRIGO.

Carlo è assiso, col capo nelle mani, assorto nei suoi pensieri. Rodrigo entra, parla sottovoce ad alcuni uffiziali che si altontanano immediatamente. Egli contempla Carlo con tristezza. Questi ad un movimento di Rodrigo si scuote.

# RODRIGO

Son io, mio Carlo.

CARLO

O Rodrigo, a te son Ben grato di venir di Carlo alla prigion.

Mio Carlo!

CARLO

Ben tu 'l sai! m' abbandonò il vigor! D' Isabella l'amor mi tortura è m' uccide... No, valor più non ho pei viventi! Ma tu, Tu puoi salvarli ancor; oppressi non fien più.

RODRIGO

Ah! noto appien ti sia l'affetto mio! Uscir tu dèi da quest'orrendo avel. Felice aucora son se abbracciar te poss'io! Io ti salvai!

> CARLO Che di'?

RODRIGO

Convien qui dirci addio!
(Carlo resta immobile guardando Rodrigo con istupore)
Per me giunto è il di supremo,

No, mai più ci rivedremo;

Ci congiunga Iddio nel ciel, Ei che premia i suoi fedel. Sul tuo ciglio il pianto io miro; Lagrimar così perchè? No, fa cor, l'estremo spiro Lieto è a cli morra per te,

CARLO (tremando)
Che parli tu di morte?

RODRIGO

Ascolta, il tempo stringe.

Rivolta ho già su me la folgore tremenda! Più tu non sei oggi il rival del Re. Il ficro agitator delle Fiandre... son io!

Chi potra prestar fe?

Le prove son tremende!

I. fogli tuoi trovati in mio poter...
Della ribellion testimoni son chiari,

E questo capo al certo è messo a prezzo già.

E questo capo al certo è messo a prezzo già.

è vestito dell' abito del Sant' (Iffici; l' altro è armato d' nu
archibugio. Si fermano un momento e si mostrano Carlo e
Rodrigo che non li vedono)

CARLO

Svelar vo'totto al Re.

RODRIGO

No, ti serba alla Fiandra, Ti serba alla grand' opra, tu la dovrai compir... Un nuovo secol d' òr rinascer tu farai; Regnare tu dovevi, ed io morir per te.

(L'uomo ch'è armato d'un archibugio mira Rodrigo e tira)

CARLO (atterrito)
Ciclo! la morte! per chi mai?

RODRIGO (ferito mortalmente)

La vendetta del Re – tardare non potea i (cade nelle braccia di Carlo) O Carlo, ascolta, la madre t'aspetta

Lings

A San Giusto doman; tutto ella sa... Ah! la terra mi manca... Carlo mio,

A me porgi la mant...

Io morrò, ma lieto in core, Chè potei così serbar

Alla Spagna un salvatore!

Ah!... di me... non... ti... scordar !.,

(muore - Carlo cade disperatamente sul corpo di Rodrigo)

#### SCENA II.

FILIPPO, con seguito, Grandi di Spagna, CARLO.

FILIPPO (a Carlo dopo un momento di silenzio)
Carlo. il brando ormai riprendi;

Io fui tratto nell'error,

Scontò il fallo il traditor. Vien! (gli tende le braccia)

CARLO (disperatamente)

T'arretra; d'un fedel Il sangue il viso tuo feralmente macchiò, Alla vendetta sua il cielo ti segnò.

O figlio!

CARLO

Non son più tuo figlio. Sceglier puoi Fra i carnefici tuoi

Un figlio a te simile.

FILIPPO (al suo seguito, per uscire)
Mi seguite!

CARLO (arrestandolo con violenza)

Del core umano scrutator ti credi, Ne sai qual puro sangue versato ha la tua mano! Qual fratello ei m'amò...

Sacro giuro al suo cor lego questo mio cor; I tuoi doni sprezzando, il furor tuo del pari,

È per me che morì - per me che s'immolò!
FILIPPO (commosso scoprendosi il capo davanti il corpo di Rodrigo)

Presentimenti miei !...

#### CARLO

O Re d'eccidio e di spavento! Cerca chi cingerà quel serto insanguinato Allor che la tua fine arriverà!...

(mostrando il cadavere di Rodrigo)

Pressò di lui il soglio mio sarà!
(cade ginocchioni presso il cadavere - S'ode suonare a stormo)
TUTTI

Cielo! Qual suon!

#### SCENA III.

Detti, IL CONTE DI LERMA, poi ELISABETTA.

IL CONTE DI LERMA (colla spada alla mano) Ribellione! O Grandi,

Si salvi il Re. Già il popolo s'insorge! Le regie porte atterra... Qui verrà trionfante,

Per liberar l'Infante.

(il cadavere di Rodrigo vien trasportato, Carlo lo segue)

Salvate il Re. Sire, il cor a me trema

Per Vostra Maestà. Fuggiam, fuggiamo insieme!

FILIPPO

(con autorità indicando le porte del fondo, dietro le quali il popolo si mostra)

Aprite quei cancelli.

ELISABETTA Ciel!

La plebe è in furor!

Aprite, aprite, il vo'.

SCENAIV.

Detti, Popolo, poi EBOLI mascherata.

Morte, morte! Niun ci arresta.
Bando alfin, bando al timor!

Tremi il Re, cader dovrà, Se tutto un popolo sorge in furor. Corriam - feriam.

(Eboli appare in fondo sulla scalinata precedendo Carlo, che il popolo trascina fuori)

IL CONTE DI LERMA.

Grandi di Spagna, salvate il Re!
I GRANDI (con la spada alla mano)

Morte ai ribelli! E viva il Re!

FILIPPO (al popolo scovrendo il suo petto)

Ebben, perchè tardar? A ferir v'affrettate! Sgozzate un vecchio Re, gente dal cor leal!

E sulla spoglia esangue ergetevi e gettate Su Carlo il mio figliuol la porpora real.

# SCENA V.

Detti, IL GRANDE INQUISITORE apparendo in fondo, circondato da frati domenicani.

# L' INQUISITORE

Vi prostrate!

Popol ribelle ed empio
T'umilia innanzi al Re,
Al re che Dio protegge!

L. POPOLO (indietreggiando)

Il Grande Inquisitore!

L'INQUISITORE (son autorità) Vi prostrate!

I GRANDI (con la spada alla mano) Viva il Re!

IL POPOLO (prostrato innanzi al re) Pieta di noi, pieta!

L'INQUISITORE ed il RE

Gran Dio, sia gloria a tel (Il Grande Inquisitore scende verso Filippo che va incontro a lui in mezzo al popolo genuflesso)

CALA LA TELA.

# ATTO QUINTO

Il Chiostro del Convento di San Giusto, come nell'Atto II. Notte. - Chiaro di luna.

### SCENA PRIWA.

ELISABETTA entra lentamente assorta nei suoi pensieri, s'avvicina alla tomba di Carlo V e s'inginocchia.

Tu che le vanità conoscesti del mondo E godi nell'arel il riposo profondo, Se ancor si piange in cielo, piangi sul mio dolore, E porta il pianto mio al trono del Signor. Carlo qui dee venir! Che parta e scorda omai... A Posa di vegliar sui giorni suoi giurai. Ei segua il suo destin, la gloria il traccerà. Per me, la mia giornata a serà e giunta già! Francia, nobile suol, si caro ai miei verd'anni! Fontainebleau! vêr voi schiude il pensiero' i vanni. Giuro eterno d'amor là Dio da me ascoltò, E describità un giorno sol durò.

Tra voi, vaghi giardin di questa terra ibéra, Se Carlo ancor dovrà fermare i passi a sera, Che le zolle, i ruscel', i fonti, i boschi; i flor, Con le loro armonie cautino il nostro amor.

Addio, bei sogni d'òr, illusion perduta! Il node si spezzò, la luce è fatta muta! Addio, verd'anni, ancor! cedendo al duol crudel Il core ha uu sol desir: la pace dell'avel! Tu che le vanità conoscesti del mondo

I de che le vanità conoscesti dei mondo E godi nell'avel d'un riposo profondo, Se ancor si piange in cielo, piangi del mio dolore, E il tuo col pianto mio reca appiè del Signor,

# SCENA II.

# CARLO, ELISABETTA.

CABLO

É dessa!

### ELISABETTA

Un detto, un sol; al cielo raccomando Il pellegrin che parte; e poi sol vi domando Di vivere e obliar.

CARLO

Si, forte esser vogl'io; Ma quando è infranto amore, pria della morte uccide.

# **ELISABETTA**

No, pensate a Rodrigo, che per più grandi idee Fin la sua vita diè.

# CARLO

Là nel fiammingo strolo, Si caro a lui, vo' fargli elevar un avel Come giammai Sovran non ne vantò più bel.

I fiori schiusi in cielo a lui sorrideranno.

#### CARLO

Soguo dorato io feci, e sparve; or nell' affanno Veggo un rogo feral spinger la fiamma al ciel, Tinto di saugue un rio, i campi in duol crudel, Un popol che si muor, e a me la man protende Come al Dio salvator nei di della sventura. A lui n'audrò, beato, o spento o vincitor, Se il plauso o il pianto avrò dal tuo pietoso cor.

# ELISADETTA

Sì, l'eroismo è questo e il suo nobil ardore, amor degno di noi, l'amor delle grand'alme : Li fa dell'uomo un Dio! Va nel fiammingo suol, Monta al Calvario, e salva un popolo nel duol. Sì, per la voce tua il popolo m'appella, E se per lui morrò, la morte mia fia bella! Prima di questo di uessun poter uman Disgiunta non avria la mia dalla tua man, Ma quest' oggi l'onor potrà più dell'amore; Sì nobil gesta diè più forte al cor vigore. Or ben, Elisabetta, sul mio core or sei tu... Ma la virtù... l'onor... mi rendon forte ancor. Or se tutto finì, se la mia man ritiro Dalla tua man... Tu piangi!

#### ELISABETTA

Si, piango, ma t'ammiro. Il pianto egli è dell'alma, vederlo tu lo puoi, Quel pianto san versar le donne per gli eroi.

#### «ELISABETTA e CARLO

Ma lassu ci vedremo – in un mondo migliore, Dell'avvenire eterno suonan per noi già l'ore; E là noi troverem nella pace del ciel Quel bene che perdé quest'alma mia fedel. Nell'ora dell'addio sia forte il nostro petto, Tutt'i nomi scordiamo d'ogni profano affetto. Gli accenti profferiam cari a più casti amor. Addio, mia madre!...

ELISABETTA

Addio, mio figlio.

CARLO

Eterno addio!

# SCENA III.

Detti, FILIPPO, IL GRANDE INQUISITORE, Frati, Famigliari del Santo Officio.

FILIPPO (afferrando il braccio della Regina) Si, eterno addio! fla doppio il sacrifizio mio l Il mio dover farò.

Ma voi? (all'Inquisitore)

L' INOUISITORE Il Sant' Uffizio

Il suo farà.

FILIPPO

Abbandono al rigor vostro il reo. O ministri del ciel, d'un Dio vendicator! Il figlio indegno è questo che a me diede il Signore. Reo d' un iniquo amor - Vi cedo il traditore.

ELISABETTA e CARLO

Fia giudice Dio!

CORO

Dio lo vuol! Maledetto il traditor!

L' INQUISITORE

A voi chi calpestò - la cattolica fede. Di Posa amico fu - eresiarca indegno!

ELISABETTA e CARLO

Fia giudice Dio!

CORO

Dio lo vuolt L' eresiarca cada al suol!...

FILIPPO

È questo il seduttore - del popol mio fedel. A Dio nemico, al Re - Morrà questo ribel.

ELISABETTA e CARLO

Fia giudice Dio!

CORO

Dio lo vuol! Il ribelle cada al suol!

FILIPPO, L'INQUISITORE e CORO

Maledetto! compisti un' opra abbominata! Tu morrai e la polve al vento fia gettata! Eresiarca! ribelle! e traditor!... morrai... Maledetto dal cielo - maledetto quaggiù...

#### ELISABETTA e CARLO

Del casto nostro amor costor fenno un delitto: " vittime han d' uopo ... Iddie gaudichera.

CARLO "

Menzogna!...

**ELISABETTA** 

Orror ... orror !... L' INQUISITORE

Guardie !

FILIPPO

L' Infante muor.

CARLO (nella disperatione)

Dio mi vendicherà: Un tribunal di sangue

La sua man struggerå.

(Carlo difendendosi ed indietreggiando si trova presso la tomba di Carlo V. Il cancello s'apre. Il frate appare, attira Carlo nelle sue braccia e lo covre col suo manto.) IL FRATE (a Carlo)

Il duolo della terra

Nel chiostro aucor ci segue;

Del cor solo la guerra In ciel si calmera.

L' INOUISITORE Oh ciel! L'Imperator!

H. CORO

Il sommo Carlo! Ah! FILIPPO (alterrito)

Il padre !

(Il frate trascina nel chiostro Carlo smarrito) CORO DI FRATI (nella cappella)

Carlo il sommo Imperatore Polve e cenere sol è; Là nel ciel del suo fattore L'alma altera or trema al piè.

CALA LA TELA LENTAMENTE

FINE.



